ASSOCIAZIONI

(Idine a domicilio e in tutto il Regne lire 16 PergliStati esteri aggiungere le maggiori spese postali. — Semestre e trimestre in proporzione. Numero separato cent. Il

arretrato > 10

# Giornale di Udine

Esce tutti i giorni eccettuata, la Domenica

INSERZIONI

Inscritori neda tersa pagina sotto la firma del gerente cent. 25 per linos e apazio di linea. Annunzi in querta pagina cent. 15. Per più inscritori preszi da convenirai. — Lettere non affrancate non ai ricovono, nè si restituissono manoscritti.

# La riapertura del Parlamento

avviene anche questa volta in condizioni non belle, ammencohè prima di martedi qualche felice fatto d'armi non squarci almeno in parte le nubi del cielo africano, che si mantiene sempre ancora molto oscuro.

Durante le vacanze parlamentari nessun fatto è venuto a smentire la taccia d'indecisione che fa molto giustamente affibbiata al Ministero Di Rudini, o più propriamente detto, al suo capo.

Il viaggio degli imperiali di Germania fu un omaggio reso all' Italia e alla
Dinastia che la regge, ma sarebbe avvenuto sotto qualunque Ministero, e gli
uomini che sono ora al potere non ne
hanno alcun merito.

Nessun atto del Ministero e venuto a smentire la sua alleanza con i partiti più disparati, e il decreto per il commissario civile per la Sicilia, messo in attività senza l'autorizzazione del Parlamento, pur non essendovi alcuna impellente necessità, non gli ha certo procurato nuovi aderenti.

Solamente l'on. Gianturco, Ministro della P. I. ha saputo acquistarsi meritevolmente una certa simpatia con i suoi primi degreti.

Ma, partroppo, in Italia l'istrazione pubblica conta ancora molto poco, e quindi minima è l'influenza che il Ministro della medesima può esercitare sul Ministero complessivo.

I più caldi sostenitori del Ministero, quelli dell'estrema sinistra, si preparano ad assalirlo con numerose interpellanze, alle quali o bene o male dovrà rispondere, purchè l'on. Di Rudini non risponda in modo incomprensibile per tutti, appure risponda un giorno in un modo, e nel giorno seguente nell'altro diametralmente opposto.

La posizione del Ministero rispetto alla Camera non ci pare punto migliorata durante le vacanze, anzi essa à divenuta più incerta di quanto non lo fosse nei primi giorni della sua andata al potere, quando era ancor forte l'irritazione per il disastro di Abba-Garima.

Invece risulta che dopo quella fatale giornata continuò la politica del. l'imprevidenza, dipendente ora interamente dagli inconsulti ordini mandati da Roma, ai quali il generale Baldissera dovette obbedire.

Il Ministero ebbe poi la sciocca vanità di lasciar propalare dai suoi organi
officiosi la falsa notizia d'un'imponente
vittoria, mentre il generale Baldissera
in tutti i suoi telegrammi lealmente ribatte il chiodo dell'enorme difficoltà
dell'avanzamento.

La prigionia del maggiore Salsa è pure una prova dell'imprevidenza ministeriale, che invece di darsi attorno per trovar il modo di liberare i nostri soldati prigionieri, fa catturare dal negus quelli che sono ancora liberi!

I ministeriali vogliono far passare, come un gran successo la splendida rinscita del prestito.

Noi pure siamo lieti di questo successo, che sarebbe avvenuto con qualunque ministero, poichè anche in Italia si è cominciato u capire che i buoni affari è meglio farli da soli, anzichè lasciarseli portar via dagli stranieri.

La rispertura del Parlamento non può essere dunque di buon augurio ai Ministero e ai suoi sostenitori, e se l'on. Di Rudini non si trovasse impegnato da dichiarazioni precedenti, con molta probabilità egli troverebbe qualche espediente per lasciarlo chiuso annora per qualche tempo.

La Camera aveva dato la sua appro-

vazione a una politica che escludesse qualunque espansione in Africa, ma non ha intese di dire con ciò che si dovesse correre umilmente supplici dietro al negus, riceverne i rabuffi e lasciar catturare i nostri ambasciatori.

E riguardo alla politica interna, quale garanzia ci offre l'onorevole Di Rudini? Le lodi incondizionate, le approvazioni p'ù esplicite egli le ottiene finora da tutti gli elementi anticostituzionali e antiunitari, neri e rossi; ma anche quegli stessi organi moderati che ancora gli sono molto deferenti, cominciano a manifestare apprensioni per questo curioso sistema di contentare tutti meno quel partito, al quale dice di appartenere.

Fert

# Barbarie turche in Armenia

Serivono da Trebisonda in data 11 aprile:

L'Europa occupata della spedizione in Egitto e della guerra in Abiasinia e della recente rivolta nel Sud-Africa, più non si cura dei poveri armeni, pei quali si prepara una crisi ben più grave di quella dell'anno scorso.

Non passa settimana che in ciascuna città o centro un po' importante non si abbiano a registrare quattro o cinque vittime. Di pieno giorno i soldati spogliano, feriscono, uccidono e principalmente i soldati di guardia alle porte, i quali non lasciano entrare nessun armeno della campgna senza spogliarlo completamente di quanto possiede, e il più delle volte lo maltrattano e lo feriscono.

Esempio na sia un villano di Zitoh, nella pianura di Erzerum, che dopo di esser stato avaligliato di quanto possedeva, ridevette tre sciabolate. Fu lasciato la per terra, ansi da altri mascalzoni ebba fratturato un braccio a colpi di zappa. E questi esempi si rinnovano tutti i giorni.

Nelle campagne sono indicibili i tormenti che si fanno soffrire agli armeni onde far loro pagare le imposte. Si capisce facilmente che dopo quello che han sofferto nel 1895 è loro assolutamente impossibile di pagarle; ma questo non impedisce agli agenti del Governo di farli battere, appiccare colla testa in giù, di farli marciare a piedi nudi sa dei pezzi di vetro, su ferri roventi; insomma, in poche parole, siamo ritornati al medio evo.

Il denaro che è distribuito dai miasionari americani vien preso degli agenti nome pagamento delle imposte in una coi campi, colle poche masserizie, colle case. E così nulla più resta ai poveri armeni, nulla, traone gli occhi per pian-

Notate poi una conincidenza. I precedenti della strage del 1896, assai più prossima che non si creda in Europa, si presentano identici a quelli del massaaro del 1895.

Il villaggio di Giabok Ciur fu pochi giorni or sono completamente spogliato e ben 200 furono le vittime.

Gli abitanti di Centag, Ciarsangiak, Kharput, Arabkir, Diarbekir, Van ad altri sono impossibilitati ad uscir di casa, giacchè i turchi vogliono ucciderli. E da un momento all'altro in dette località si aspetta ua assalto alle usse. Son facili ad immagicare le conseguenze che deriverebbero da detto assalto. A Van poi la situazione è molto critica, e da un momento all'altro si attende un nuovo Sassonn.

Una prova poi che il Governo turco non è affatto scontento dei passati massacri, è l'impunità che è accordata a chiunque abbia fatto o continui a fare del male agli armeni.

Per esempio, ad Erzerum, in cesa di un insbaschi fu trovato un ragazzo armeno scomparso fin dall'ottobre dello scorso anno. Il povero bambino (10 anni) era stato maltrattato, battuto a sangue, rottoposto a diginno, affine di fargli rinnegare il cristianesimo ed abbracciare l'islamismo. Ai suoi rificti erano tormenti da non potersi narrare. Va poi sans dire che il suo carceriere aveva abusato di lui.

Un altro bambino, mancante pure da casa dallo scorso ottobre, fu trovato in un villaggio della pianura d'Erzerum, presso un paesano turco. Anche per questo la stessa storia. Si vaune a conoscere dove era pascosto, giacchè una delle mogli di questo turco, nominussa degli strazii che si facevano soffrire al ragazzo, andò ad avvisare la famiglia, la quale potè dopo molti stenti riprenderlo in casa.

Ebbene, lo credereste? I due turchi passeggiano tranquillamente uno per le vie della città e l'altro per quelle del villaggio.

Molte delle ragazze che erano state rapite durante gli avvenimenti hanno potuto fuggire dalle case dei loro carcerieri e portarsi nei propri villaggi. Sono tutte in uno stato da far pietà. Narrano cose da far rizzare i capelli in testa ad un vecchio d'ottant'anni. Dicono i nomi dei loro rapitori e tormentatori; eppure nulla di male si fa a questi mostri.

# Le condizioni sanitarie in Italia

Dalla Direzione generale di statistica sono stati ora segnalati, per il primo semestre 1895, 18,402 morti di meno rispetto al corrispondente semestre del 1894.

E se, come vi ha tutta ragione di credere, un proporzionale risparmio nelle vite si ebbe pure nel secondo semestre, per il quale non sono ancora completate le notizie ed i calcoli della mortalità avvenuta, si può prevedere che pel 1895 si avrà realizzata una proporzione di mortalità pari a circa il 24 per mille.

Per oni, dal 1887, in oni si aveva il 28,01 per mille, al 1895, cioè in appena otto anni, si sarebbe diminuita del 4 per mille la mortalità per il Regno (circa 120,000 morti di meno all'anno).

In quasi tutti i Comuni si è sentita la necessità di provvedere a quelle opore pubbliche che esercitano una grande influenza sull'igieno della popolazione; e quantunque la Cassa dei depositi e prestiti di favore ai Comuni, abbia dovuto interrompere il sun servizio dopo la famosa legge finanziaria che obbligava quell' Istituto a concedere il prestito al Tesoro, molte amministrazioni locali, imponendosi non lievi sacrifizi, hanno ottenuto o presso privati o presso Istituti di credito le summe indispensabili al compimento dei lavori che mirano a meglio garantire la salute pubblica,

Lo stato dei cimiteri è dappertutto migliorato, ed in special modo nelle Provincie di Ravenna, Milano, Genova, Lucca e Macerata.

# Le entrate dello Stato nel marzo 1896

Nel mese di marzo prossimo passato, le tasse di consumo fruttarono all'erario L. 31.609,535, in confronto di lire 30,112,806 introitate nel marzo 1895, offrendo quindi un aumento, dovuto però in gran parte ai nuovi provvedimenti finanziari e ad abbondanti importazioni di grano, di lire 1,496,729.

Le privative fruttarone L. 26,991,813 con un aumento di L. 256 686 sni marzo 1895. S'abbe nel mese una diminuzione di L. 373,469 nel lotto e nelle tasse sulle tombole, e un aumento sui tabacchi e sui sali.

Il totale generale di questi due cespiti — tasse di consumo e privative
— nel marzo 1896 ammonta quindi a
L. 58,601,340, in confronto di 56,847,932
lire ottenuto nel marzo 1895, con una
differenza in p ù di L. 1,753,415, dovute
quasi interamente alle cagioni poco liete
che diedero l'aumento delle tasse di
consumo.

Le tasse sugli affari, nello stesso mese di marzo, fruttarono L. 14,451,433 in confronto di L. 13,413 375 del marzo 1895, offrendo quindi una differenza in più di L. 1,039,858. Furono in aumento tutte le tasse, eccetto quelle in surrogazione del registro e del bollo e quelle sulle concessioni governative. L'aumento di L. 645,911, nelle tasse ipotecarie è dovuto alla legge 8 agosto 1895 che di queste tasse innalzò la tariffa.

L'entrata per imposte dirette, nel mese di marzo prossimo passato, fu di L. 3 168,477, in confronto di L. 3,142,173 avute nel marzo 1895, offrendo una differenza in più di L. 26 304 derivata in parte da anticipato versamento fatto alla Cassa Depositi e Prestiti, in parte da anticipata parificazione di ritenute,

# Il Castello DI PRAMPERO

Il viaggiatore che percorre quel tratto di strada lungo la linea pontebbana che resta fra la stazione di Magaano e quella di Tarcento, scorge a tramontana alle falde del monte Chiampon, e precisamente là dove questo, anendosi alla collina di Billerio, forma con essa una deliziosa conca rivolta a mezzodi, un pittoresco poggio, coronato da un vecchio Castello.

Il Castello richiama l'attenzione del passeggero per la sua grossa torre che sopristà a una bella loggetta sporgente su d'un boschetto di castagni; per quel monte ripido, dalla cresta frastagliata, dalle baize coperte da folta boscaglia che si erge alle sue spalle; per quella verde collina lentamente digradante che lo flancheggia, per quella campagna amena, florita che si distende ai suoi piedi.

Il Castello può rassomigliarsi ad un grande altare; il monte ad un immenso padiglione, i suoi boschetti a tante palme, la collina ad un pomposo cortinaggio, la pianura ad un pavimento a mosaico, ed il profumo dei fiori, il canto degli uccelli, il lemme mormorio di una cascatella che si precipita nel profondo burrone che divide la collina dal Castello, al ralmodiare dei devoti convenuti quivi ad adorare la Divinità. E' invero un quadro splendido per vivaci colori, per intonazioni diverse, per un'armonia impareggiabile che eleva l'anima a religiosa contemplazione!

Se la mia debole ed incompleta descrizione può invogliare il cortese lettore a conoscere più minutamente il Castello, voglia con l'occhio benigno della sua fantasia meco trasportarvisi dentro.

La strada che sale il poggio e mena al Castello, quantunque non sia spaziosa nè ombreggiata di piante, ha nondimeno il pregio di essere comoda e sicura e doveva un tempo avere una grande importanza tattica. In fatto insinuandosi attraverso quell'ombreso valloncello formato dal monte con l'incontro del poggio e della collina rimaneva protetta dagli agguati, ed inerpicandosi poi su per il poggio lungo il ciglio del burrone, riusciva inaccessibile al nemico che tentasse forzare il passo da quella parte.

Ora sciolti i vincoli del feadalismo, si resero inani cotesti fortilizi, un tempo ricettacoli di tirannide, i loro padroni si ridussero alla condizione di semplici cittadini; i progressi della moderna strategia ne hanno tolto ogni valore e non li considerano che come semplici opere monumentali. Son divenuti non dissimili dalle vecchie armature di farro che si ammirano nei musei; un tempo usbergo nella pugna, ora soltanto oggetto di curiosità.

Ma bando alle digressioni e torno all'argomento.

Di fianco alla detta via, in basso, sulla china del poggio, s'alza una Chiesuola chiusa da gran tempo e spoglia d'oggetti d'arte. Più su, a mezza costa, cavalca la via un arco di pietra graziosamente avvolto a rabescato dall'edera, che porta al sommo la seguente iscrizione:

— Regia Augusta — Maitias Domicus (de Pramperch —

Hoc castrum erexit anno 1121 haeredi ab haeredibus pluries restau-(ratum

anno 1721

Il portone principale d'ingresso dà sul barrone ed è simile all'arco precedentemente descritto, ma più grande, sormontato da merli e non porta veruna iscrizione, nè alcun ornamento. Senonchè due leoni alati, ovvero due sfingi, emblema della repubblica veneta, scolpiti in grossolana pietra, giacciono li in un canto a denotare che servirono già ad adornare l'ingresso.

Il cortile è un poligono irregolare. Sul lato maggiore di tramontana sorge il fabbricato principale; appresso, un po' più avanti, la torre, quindi in continuazione, lango il lato di ponente altro piccolo fabbricato e dirimpetto a questo le scuderie. Fra il palazzo principale e le

(1) Queste notizie e leggende sul « Castello di Prampero » non fanno parte dei Castelli friu-lani che pubblica il nostro collaboratore Alfredo Lazzarini. (N. d. R.)

scuderie apresi il portone d'ingresso già descritto e, fra le sauderio e l'altro fabbricato, una porticiuola. Il mur di cinta solido e grosso à fatto a scarpa e posa sulla roccia; esternamente il Castello era munito di cortine che furono diroccate e gli avanzi delle quali sussistono ancora.

La facciata del palazzo, guasta ed annerita dalle intemperie, e volta a mezzodi, ha quattro piani; un grande portone al primo piano ed ampi finestroni ai piani superiori, tre dei quali riuniti in maniera che quello di mezzo, fatto a sesto, riesce più grande degli altri due.

Sull'angolo, all'ultimo piano, dalla parte del cortile e verso la strada, si vede una loggietta con ferritoie e balestriere, destinata a proteggere l'entrata.

Le finestre della facciata non si corrispondono; la simmetria vi fa difetto, l'architetto intese più alla comodità che all'estetica.

In complesso lo stile della medesima è un misto di più stili, che tiene più dei Dorico che del Jonico, più del barocco che del romano.

La torre ha davanti sei finestre, le due ultime ovali e fra le altre quattro ha segnato una bella meridiana.

Appoggiata alla torre, esternamente, v'è una scala che serve d'accesso alla torre e al fabbricato contiguo che non presenta veruna importanza.

Il portone del palazzo mette in uno spazioso corridolo e corrisponde con un altro portone che dà su un praticello, donde si discende alla Chiesnola. A destra del corridolo sonvi le scale; a sinistra due ampi stanzoni ingombri di rottami. Le scale sono anguste con gradini di pietra in pessimo stato.

Al primo piano due stanzoni che si comunicano, con le pareti nude, con soffitto a travi, con pavimento in cemento, con qualche vestigio di alcova in fondo. Pare che i dipinti del soffitto siano stati levati.

Dall'altimo stanzone, scendendo tre scalini, si passa in un bel salotto che gli attuali inquilini chiamano tinello. E' rischiarato da due finestre; ha il soffitto lavorato a stucco; il caminetto con il frontone d'un bel marmo nero; sopra una parete ha disegnato l'albero genealogico della famiglia, sopra l'altra gli stemmi delle varie famiglie con le quali i castellani s'imparentarono.

Nel piano superiore si osserva lo stesso ordine, la stessa distribuzione, ma è più malandato e manca il tinello.

Tutti gli stanzoni sono presentemente occupati da inquillini, dai quali furono trasformati in camere e cucine.

Dal cortile mediante la scala esterna appoggiata alla torre si penetra in una anticamera con quattro porte, donde si ha accesso alla torre e al fabbricato contiguo e si riesce alla loggia.

Sulle pareti dell'anticamera vi sono bellissime iscrizioni incise su lastre di marmo, una delle quali dice: Hoc suae dictionis castrum ruinis un-

A ruinae procsimum cura non modica Aere plurimo in integrum restauravit

Imb. Aut . . . f.
Anno . . . hic MCCL1
Un' altra, credo che sia scritta in gotico, e porta l'effigie d'uno stemma

don elmo in campo inquartato.

Una scala a chiocciola sale nella torre, dove si vedono alcune traccie di alcove e dove pure v'è annidiata una famiglia di contadini. L'altimo piano della torre è senza solai, ivi il deperimento è più appariscente.

La loggia pure è logora e sciupata, talchè vi si cammina a stento. Ha otto colonnette di pietra senza capitelli, la pareti con dipinti scrostati che alludono alla mitologia. Di li si gode un bellissimo panorama.

In fondo alla torre v'à la prigione: una stanzaccia stretta, scura, senza finestre, chiusa da pesante porta uon grossi catenacci al di fuori. Nella porta v'è praticato un pertugio dove veniva introdotto il cibo al condannato. Si dice che là dentro vi sieno trabocchetti, rasoi ed altri strumenti con cui venivano tormentati e uccisi i prigionieri.

Terminata così la descrizione architettonica del castello, chiuderò con un cenno alla leggenda.

Narra dunque questa che un'avvenente giovinetta, unica figlia del Maggiordomo

del Castello, s'era nascostamente fidanzata ad un giovine a leggiadro scudiero. Il padre di lei, nomo ambizioso, se n'accorse e allontanò immantinente lo sendiero dalla Corte.

Questi decise allora di sottrarre a viva forza l'adorata fanciulla ed impossessarsene.

Accordatosi pertanto con i suoi più fidi amici, divisò con essi di assalire il Castello. Si armarono di tutto punto e mossero a quella volta.

La notte è cupa, buio pesto, la squadra s'avanza, giunge al Castello e sta per mettere in esecuzione il suo feroce disegno. Ma fatalità! — il disgraziato drappello à preso in mezzo, oppone aspra resistenza; ma sopraffatto dal numero, decimato, ridotto agli estremi è costretto ad arrendersi.

L'indomani l'improdente scudiero veniva giustiziato.

E della fanciulla ?... non si seppe mai niente.

Ma nelle notti cupe, quando le tenebre nascondono ogni cosa e il temporale imperversa, grida spaventose, gemiti e singulti di giovinetta feriscono l'oreschio dell'audace che si arrischia passare di là, e fra il balenare dei lampi ed il rombo dei tuoni gli appare una donna scarmigliata che chiama con voce lamentosa il auo diletto, e poco lungi vede guerrieri schierarsi, incrociare ferri e trafiggersi, onde spaventato fa il segno della groce e s'invola ratto dal triste luogo.

La novella aggiunge che nel Castello si asconde un ricco tesoro in possesso di spiriti maligni e ne precisa il luogo con questi versi:

> Se di tesoro hai brama, Cercalo, se n'ol sai, Infra due piante verdi Ed ivi il troversi.

Avendo osservato io come di piante verdi v'è dovizia al Castello, chi mi riferiva i versi, sorpreso, mi fece intendere che le due piante alle quali alludono i versi appartengono alla famiglia delle sempre verdi.

Si dice poi che Attila, passando di là, avesse deliberato di distruggere il Castello, ma poi si astenesse per amore di una giovine e virtuosa principessa che ivi abitava.

In quei d'intorni si rinvennero varie armi, e ferri da cavallo e ossa umane. E4 ora mi licenzio, chiedendo scusa se non riuscii a soddisfare il lettore. G. P.

# DELIBERAZIONI E VOTI

del congresso dei giornalisti

Nelle sadute del congresso dei giornalisti furono votati vari ordini del giorno nei quali si fanno i seguenti

1. che siano resi di pubblica ragione patti esistenti fra lo Stato e le Agenzie telegrafiche autorizzate in modo che essi possano assera discussi ed emendati pubblicamente e periodicamente prima della loro scadenza e rinnovazione:

2. Che il capitolato degli oneri in base al quale è conferito il privilegio alle Agenzie telegrafishe sia reso ostensibile a quanti vi hanno interesse e intendono di concorrere all'assunzione del servizio.

3. Che infuori degli eneri stabiliti nel capitolato ed approvati per legge, alle agenzie concessionarie non si sia consentito di assumere senza consenso dello stato altri vinceli perchè da accordi ulteriori può venire menomato il carattere nazionale del servizio.

4. Che la tariffa d'abbonamento ai bollettini delle notizie spediti dalle agenzie autorizzate sia stabilita e fissata in detti capitolati u che a nessuno possa essere negato l'abbonamento.

5. Che le agenzie autorizzate non possano assumere, in concorrenza coi liberi esercenti, la professione del giornalista, servizi speciali di corrispondenza privata per giornali quotidiani e poli-

Il congresso fa voti perchè una prossima legislazione regoli meglio il sistema delle responsabilità nella stampa periodica, trasformando l'istituto del gerente, quale è attualmente in vigore.

Fa voti perchè nel giornalismo italiano sia sempre più vivo il sentimento della responsabilità personale, per modo che ogni qualvolta un'azione penale sia mossa contro il gerente, l'autore spontaneamente si manifesti, specialmente se faccia parte della redazione del giornale.

Fa voti perchè in una eventuale riforma legislativa sia stabilito che è esente da responsabilità personale il gerente, quando sia noto l'autore.

Afferma però che data l'istituzione del gerente e pur concesso che i reati di diffamazione e di ingiuria commessi con la stampa periodica siano reati comoni, non è ammissibile per la retta applicazione dell'articolo 47 dell'edito sulla stampa tuttora in vigore, la ricerca dell'autore non sottoscritto nella pubblicazione incriminata.

Afferma che, data la responsabilità civile per i reati di diffamazione e d'ingiuria commessi col mezzo della stampa periodica, deve ammettersi soltanto per il proprietario del giornale e per l'autore della pubblicazione e deve essere esclusa pel tipografo e pel direttora tranne il caso in cui siano provati atti di colpa a loro carico, non bastando per dedurre la loro responsabilità civile la sola qualità di tipografo e di diret-

Il Congresso ha emesso pure i seguenti voti:

1. Che i periodici che escono una, due o tre volte la settimana, abbiaco lo stesso trattamento postale dei giornali che essono sei u sette volte la

settimana;

2. che per i supplementi e gli aununzi ai giornali e riviste sia computato il porto nelle unità totale del peso;

3. che il ministero delle poste e telegrafi non tardi più oltre ad introdurre nell'interno dello Stato le cartoline di commissioni liberarie (nelle quali sarebbero compresi i reclami ai giornali) come sono già ammesse per l'estero, cioè con tutti gli Stati dell'Unione postale;

4. che si venga a stabilire, per tutti gli stampati, sia periodici o non periodici, siano giornali, fascicoli o libri, una tassa uniforme secondo l'unità del peso.

Sul tema rignardante i sequestri dei giornali veune approvata la seguente deliberazione:

a Il Congresso riaffermando il voto del Congresso di Milano sulla necessità di revocare con una legge speciale sulla stampa, perchè frattanto tale articolo non sia applicato come una regola, od in ogni caso o perchè segua sempre il processo col mezzo della citazione diretta, nomina una Commissione di cinque colleghi, professionisti, con mandato di esperire i mezzi e le pratiche possibili, onde il voto stesso abbia sollecito effetto. »

# A quali condizioni si stava per invadere l'Harrar

Il Corriere della Sera ha da Parigi: Posso assigurarvi che il Ministero cessato aveva intavolato trattative col Governo frances: affinché da parte della Francia gli fosse concesso, senza sollevare obbiezioni per la indeterminatezza dei confini, di poter attraversare i suoi possedimenti per occupare con un corpo d'operazione l'Harrar.

Base di queste trattative era una rinunzia da parte dell' Italia a qualsiasi preteso diritto dell'Italia stessa nelle facende di Tunisi, dando alla Francia assolutamente haute main et main

Il Governo francese aveva accettato le proposte del Governo italiano, ma esse fallirono all'ultimo momento perchè il presidente del Consiglio, appena avuta l'adesione del Gabinetto francese, chiese di eseguire immediatamente la progettata spedizione. Il Governo francese invece opinava di non poter dare subito seguito al negoziato, a ciò probabilmente perchè voleva prima preparare l'opinione pubblica francese, la quale certamente avrebbe protestato per l'apparente concorso che la Francia ci dava per useire dalle nostre difficoltà,

E questo è il vero motivo per cui la missione Pittaluga fu sospesa. Il colonnello Pittaluga non sarebbe sbarcato ad Assab ma a Zeila, avendone l'Inghilterra dato il permesso.

# LA CRISI FRANCESE

Tatti i giornali ammettono che il voto della Camera porta il confl.tto allo stato acuto.

La stampa radicale vuole un gabinetto Goblet o Brisson.

Parecchi uomini politici farono chia-

mati all'Eliseo. Si ripetono le vogi di una grisi presidenziale.

### La serella di Galliano Sambuy le bacia la mano

Il colonnello Galliano che si vorrebbe far risuscitare, ma che pur troppo è morto da valoroso ad Abba Garima, ha lasciato una sorella a Torino che vive in condizioni non molto floride la signora Cavallo-Galliano.

Ieri l'altro, quando furono i funerali in ricordo dei caduti in Africa, in quella cattedrale, appena il senatore di Sambuy seppe che là nel tempio essa si trovava, le si avvicinò e senza conoscerla, presale la mano destra gliela bació, così che essa rimase profonda-

mente commossa alle lacrime. La buona signora si recò poi dal sindaco conte Rignon a raccomandarsi perchè veda di poter dare un qualche posto al suo figlio ventenne; egli le rispose che avrebbe scritto a Roma al ministro della guerra e anche al Quirinale, assicurandola che il figlio suo sarà al più presto occupato.

### ULTIME NOTIZIE Situazione immutata l rimpatriati — I prigionieri

Massana, 24. (Ufficiale) La situazione generale è immutata, tanto verso il mezzogiorno come verso Cassala. I rifornimenti di viveri lasciano sempre molto a desiderare.

Sono segnalati come prigionieri di Agos Tafari il tenente Cimino del 3º battaglione bersaglieri, Il caporale Calpestri Elia, i soldati Locesan Giuseppe, Saracen Pasquale, Liverini Antonio, Mendola Callogero, Schieroli Bernardo, Rappazzo Lorenzo, Assisjeli Enrico, Murico Nicola, Della Giovanna Ecnesto, Guarino Cristoforo, Santini Arcangelo, Vicario Ermenegildo, Zumpini Solferino, Signerelli Battista, Marin Giovanni, Isiagro Vincenzo, Descenzi.

Col piroscafo Vincenzo Florio rimpatriano il capitano Angeli Alessandro di fanteria, Rango Raimondo contabile, Porcari Felice di fanteria, Oglietti Policarpo di fanteria; i tenenti Dacceschi Modesto medico, Gros Giuseppe medico, Marucci Luigi contabile, Fanti Luigi di artiglieria, Ferigo Luciano di artiglieria, Bianculli Vincenzo di fanteria; i sottotenenti Bourelly Lorenzo commissario, Raso Alfeedo di fanteria, Fassini Camossi Edoardo di fanteria e inoltre cinquecentotto militari di truppa, di cui quattrocentonovantacinque ammalati, dei quali ultimi solamente centottantotto sono da ricoverarsi negli ospedali.

### Una ricognizione

- Il Popolo Romano riceve da Mas-8202.

« Stamane Baldissera con molti ufficiali fanno una ricognizione versu Senafè.

La brigata Gazzerelli (bersaglieri e alpini) si trova agli avamposti.

E' imminente l'avanzata contro Mangascià e gli altri ras, riuniti al sud dell'amba Debra Damo, donde scorrazzano per l'Agamè »

# Per gli ufficiali

### che non risultano tornati

Il Ministero ha disposto a titolo di antecipazione e con rivalsa sugli averi delle famiglie degli ufficiali in Africa che non risultano tornati, che abbiano provvisoriamente un mese di stipendio netto da tasse, a le famiglie dei soldati 50 lire.

# l prigionieri

La Tribuna ha un dispaccio da Parigi che riporta un telegramma da Aden, il quale afferma che i 2500 prigionieri italiani sono trattati bene.

La voce che Menelick consegnerebbe i prigionieri agl'inglesi a Zaila è insussistente. Menelick - dice il telegramma - consegnerà i prigionieri, dopo ottenuto che l'Italia riconosca la sua indipendenza, condizione principale del trattato di pace offerto a mezzo del maggiore Salsa.

# li ritorno di Baldissera

Il Caffaro di Genova riceve un dispacsio da Roma che assicura, che il generale Baldissera quanto prima ritornerà in Italia per combinare col governo di Roma un piano di guerra pel prossimo antunno.

### GRONAGA PROVINCIALE

# DA PORDENONE

### Conferenza sui Probi-viri Ci scrivono in data 24:

L'altra sera nei locali della nostra Società operaia, dinanzi a numeroso uditorio, in gran parte costituito da operai, l'avvocato Vincenzo Policreti tenne una applaudita conferenza sui probiviri. Addımostrata l'atilità della legge, entrò a trattare l'ardua questione del capitale e del lavoro, interessando moltise mo gli intervenuti, spiegò come in un centro operaio, qual è Pordenone, tutta la forza è in mano degli operai, ed ogni loro legittima domanda potrebbero essi vedere accolta qualora si organizzassero bene e fossero tutti concordi. Per lo contrario, se tra loro vi fossero dissensi o discordie, sarebbero tosto sfruttati dagli industriali che ne approfitterebbero.

L'egregio conferenziere nel suo breve ma efficacissimo discorso fu spesso applaudito calorosamente, lasciando negli intervenuti vivo desiderio di riudirlo.

### Papi-giagi DA CIVIDALE

### Deliberazioni consigliari Acquedotto-Compagnia alpina

Nella seduta del 22 corrente il Consiglio comunale stabili di allargare quel tratto di borgo Vittoria occupato dalla Roggia facendo rientrare il corso della suddetta lungo i fondi dei frontisti, e

di aumentare lo stipendio all'ingegnere municipale sig. Matteo del Fiorentino. Le pratiche per costruire un acque-

dotto procedono alacremente. Sabato, 25, arriva la compagnia alpina comandata dal capitano Coppelli.

### DA FELETTO UMBERTO La sagra degli « Asparagi » Abbiamo in data odierna:

Domani, danque, sa il tempo non farà il matto, nel nostro paese vi sarà un concorso numeroso di gente, che, certamente troverà di che passare al-

legramente le ore. Oltre ad una brillante festa di ballo al Leon d'oro, la nostra banda dalle 17 1,2 alle 19 svolgerà il seguente

### Programma musicale

- Czibulka 1. Marcia « Il ritorno » Rechlard 2. Romanza « Il Sogno » Montico 3. Mazurka a Rita » Patrella 4. Coro « L'assedio di Leida » Fahrbach 5. Valzer « L'Alba » 6. Gran - Fantasia originale > Brizzi
- 7. Polka « Elvira » Michaelis

# CRONACA CITTADINA Bollettino motocrologice

Udine --- Riva Castello Alterna sul mare m.i 130, sul suolo m. 20. Aprile 25 Ore 8. Termometre 8.6 Minima aperto notte 2,7 Barometre 753 State atmosferice: vario

Vento: E. Pressinas crescente IRRI: vario Temperatura. Massima 18. Minima 7.1

Media 11.695 Acque caduta mm. Altri fenomeni: Bellettino astronomico

SOLE Love are Europa Centr. 5.8 Levs ore 16 49 Peses al meridiane 12 4.45 Tramonta 3.38 Tramonta 19.5 Bts gierni 12.

# Il nuovo arcivescovo di Udine

L'organo del Vaticano che si pubblica in Udine ci ha dato la notizia ufficiale, che mons. Pietro Zamburlini, vescovo di Concordia, è stato trasferito all'archidiocesi di Udine con viglietto dell'uditorato della Santità di Leone XIII, in data 10 aprile.

La prima notizia pubblicata da noi e dagli altri giornali liberali cittadini," viene in tal mode confermata.

A quanto di riferiscono, anche mons. Zamburlini è un degno prelato, di animo mite, caritatevole, non intransigente nè politicante, e nessuno appunto si può fare, finora almeno, alla sua persona,

I cattolici di Udine e dell'archidiocesi avrebbero preferito mons. Antivari, che meritamente è da tutti beneviso.

La decisione del Vaticano, contraria ai desiderii della popolazione, dimostra che si è mo'to lavorato nell'ombra con le solite arti ben note nelle sacristie.

Il Cittadino di augura che il nuovo arcivescovo dia forte incremento all'azione cattolica nel Frinli.

Se l'azione cattelica s'intende nel campo puramente religioso nulla si può avere in contrario; ma se invede con ciò s'intendesse di dar vigore al clericalismo intransigente, non potremmo che deplorare una tale deci-

In ogni caso ci conforta la speranza che il Friuli non sia terreno propizio per le intransigenze clericali.

# L'adunanza cattolica

### region. veneta a Portogruaro L'altro jeri 23 corr. ebbe luogo a

Portogruaro la IX adunanza regionale veneta dell'opera dei congressi cattolici, che fu presiedata dal patriarca di Venezia, cardinale Sarto. Da Udine si reosrono il vicario capitolare, mon. Isola e l'avv. Casasola.

La seduta fu aperta dal prof. Roucatto, presidente del comitato regionale, il quale dopo alcuni ringraziamenti e presentazioni, terminò con un « evviva » a S. E. Mons. Zamburlini porgendogli pubbliche congratulazioni per la sua promozione ad Arcivescovo di Udine.

Rispose Mons. Zumburlini ringraziando quanti hanno manifestato allegrezza per questa sua nomina ed aggiungendo che quantunque ne avessa avuto notizia, solamente dopo aver udito la viva voce del Papa al riguarderebbe quale Arcivescovo di Udine, peso per lai gravoso e che tanto più a malineuore accetta, perchè altri di sè più degno avrebbe meritato quel posto; in tal osso fin d'ora fa assegnamento sulla cooperazione ed aiuto di Mons. Isola, Espresse la aua soddisfazione per la diffusione delle Associazioni Cattoliche nella sua Diocesi, al cui incremento assai gioverà l'Adunanza Regionale che si giudicò di tenervi.

Poi cominciò la discussione, che si svolse sui seguenti b argomenti:

1. Relazione sul Movimento Cattolico dell'ultima adananza regionale tenutasi a Padova - Relatore D. Gore-

2. Organizzazione — Avv. Casasola. 3. Spirito di solidarielà e previdenza nelle opere di economia sociale cristiana - D. Manzini di Legnago.

4. Socie tà operaie - Avv. Casoni. 5. Spirito di religione nelle associazioni economiche cattoliche.

Dalla Relazione particolareggiata di tutte le Diocesi della Regione Veneta risulta che il movimento cattolico ognor va grescendo, e fra le regioni è la prima tanto da contar omai 715 comitati parrocchiali - oltre quattrocento casse rurali - 1162 associazioni cattoliche - moltissime sezioni di giovani ecc. ecc.

La Regione Veneta conta oltre 1600 parrocchie.

L'avv. Casasola pariò lungamente sulla organizzazione, e terminò rivo gendosi a mons. Zamburlini, e presentandogli gli ossequi per la sua nomina.

All'adunanza assistevano oltre quattromila persone, termino alle ore 15 circa essendo cominciata alle 10.30

Tutti i salmi finiscono in gloria, e anche l'adananza cattolica si chiuse con nna succosa agape in Seminario, alla quale parteriparono circa 200 commensali fra vescovi, prelati, sacordoti, ecc.

Le notizie intorno al congresso le abbiamo spigolate dal Cittadino.

### I Reali di Rumenia

Come abbiamo ieri annunciato, oggi alle 1656 passeranno per la nostra stazione i Reali di Ramenia, che viaggiano in istretto incognito.

### Sottoserizione pei soldati feriti in Africa

L. 8484.94 Somma precedente Comune di Venzone 20. — Incasso Conferenza del sig. Plinio Zaliani L. 37.10

Famiglia nob. Missitini Leonardo in morte di Morgante Arnaldo

meno spese stampati > 1935

Totale L. 8524.69

17.75

# Tiro a seguo

Domani al campo di tiro si eseguiranno le lezioni 3, 4, 5 a 6.

### Richiamo delle seconde categorie

Dicesi che quanto prima verrebbero richiamate le seconde categorie di tutte le classi per dare a questo contingente una breve istrazione.

Tra gli ufficiali che ritornano dall'Africa a di cui facciamo conno più sopra (v. notizie d'Africa) troviamo il concittadino Luciano Ferigo, tenente di artiglieria, el il sottotenente di fanteria E toardo Fassini Camosci, ben conosciuto nella città nostra, essendo egli nipote del compianto generale Mathieu, ed avendo qui compiuto parte de' suoi studi.

# Bollettino di grazia e giustizia

Zamparo, pretore a Codroipo, è tramutato ad Auronzo; Arnaldi viceversa; Ringler, cancelliere ad Ampezzo è tramutato a Monselice; Massignani, vicecancelliere aggiunto al Tribunale di Udine, è nominato cancelliere alla pretura di Sangainetto; Flamini è nominato vicecancelliere aggiunto al Tribunale di Tolmezzo; Peroni idem a Udine.

# Elezione del Probi-Viri

Invitati dal Presidente della Camera di commercio si adunarono ieri 19 elettori industriali che concretarono la seguente lista di cinque membri del Collegio dei Probi-Viri di Udine (industrie tessili) le cui elezioni avranno luogo do-

Billia comm. avv. Paolo (filatura del cotone) - Volpe comm. Marco (tessitura del cotone) - Spezzotti G. B. (idem.) - Pantarotto Giovanni (trattura della seta) - Marni Luciano (idem).

# Concerto musicale

Sappiamo che nella sera di lunedi p. v. avrà luogo nei locali dell'Associazione dei Commercianti del Friuli un concerto musicale. Riferiremo sull'esito della serata.

Sospensione momentanea del servizio del pubblico Acquedotto

Il Municipio avverte che per l'allacciamento della nuova tubulatura dell'acquedotto suburbano con quella della Città, verrà sospeso il corso dell'acqua nell'acquedotto martedi 23 corr. dall'ora 1 ant. fino al mezzogiorno.

Tanto si rende di pubblica ragione affinchè ognuno possa in tempo fornirsi dell'acqua occorrente per il suddetto periodo di asciutta.

# Campo dei giuochi

Oggi, tempo permettendo, alle ore 17 giuoco al tamburello ed al pallone; ingresso libero.

Domani, domenica, alle ore 17, continuazione della gara, tra gli studenti del Liceo ad Istituto Tecnico, del giucco del calcio.

Ingresso al campo indistintamente cent. 10.

la se pella

Com

deg

provi l'Osb Part Dapu more Do pel 8 inuti

guita piace anno lizza. egon men proc Cont PODG

dalle impi e pe di sude line

di a Con Con E₃p 80g1 Son

Son

trov

**spos** 

Rim Vic nale Can

proi

Gers 28, C) Ш

eate

bian gon L'or prej che

ma grat zioni di g nalit

del chia

fess( tare sulla ziare

comp ber So Bacc

(ibéli Si del G

### Conto consuntivo 1895 dell'Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti di Udine.

La Deputazione provinciale presenta la seguente relazione, che verrà discussa nella pubblica tornata che il Consiglio provinciale terrà lunedì 27 corr. aprile.

Il Consiglio d'anministrazione dell'Ospizio provinciale degli Esposti e delle Partorienti di Uline ha presentato alla Deputazione il Conto consuntivo 1895 dell'Opera Pia corredato dal Resoconto morsie.

Dopo quanto è esaurientemente esposto nel suddetto Resoconto, sia in linea morale come in linea economica, torna inutile che Vi diamo ragione delle risultanze del Consuntivo in esame; ci piace solo segnalare al Consiglio come la nucva amministrazione nel primo anno della sua gestione ha saputo realizzare un'economia di lire 19283 38, economia superiore ad ogni aspettativa, mentre i servizi, sotto tutti gli aspetti, procedettero colla massima regolarità.

Infatti le rendite dell'anno, giusta il Conto economico presentato, ammonta-

rono a
L. 90520.24

e le spese a
L. 72602,53

dalle quali dedotte > 1365.67

implegate in acquisto di mo-

bilio per effetto dell'avvenuto distacco dall'Ospedale, resta una effettiva di spesa > 71236.86

e per ciò un civanzo di rendita di L. 19283 58

Da un esame praticato al Consuntivo suddetto nulla si trovò di osservare in linea contabile, per cui la Deputazione, nel mentre Vi avverte che il Conto stesso, debitamente documentato, si trova depositato nei propri uffici a disposizione di quei signori Consiglieri che volessero esaminario; Vi propone di approvario negli estremi ritenuti dal Consiglio amministrativo dell'Opera Pia. Perciò si pone a partito il seguente

Ordine del giorno
Il Consiglio provinciale approva il
Conto consuntivo 1895 dell'Ospizio degli
Esposti e delle Partorienti di Udine nei

seguenti estremi : Somme ri-

BCOBSE L. 152 196.11
Somme pagate > 146,874.79
Fondo di Cassa L. 5321.32
Rimanenza attivo > 26335.01

Totale attivo L. 31656 33
Rimanenze passive \* 14876.86

# Eccedenza attiva L. 16779.47 Promozione

L'egregio sig. Domenico Massignani Vice Cancelliere presso il nostro Tribunale, che replicatamente fanzionò quale Cancelliere alle nostre Assise, è stato promosso Cancelliere alla R. Pretura di Sanguinetto,

Al funzionario ottimo, zelante e capace, che seppe durante la sua lunga
permanenza nella n s ri città cattivarsi
la benevolenza e la suma dei Saperiori,
dei colleghi e di tanti amici una sincera congratulazione pel meritato avanzamento e l'augurio di una vita serena.

### Il giuocattolo « fin de siècle» A Londra è di gran moda un giuo-

catolo curioso.

Si tratta di piccoli palloncini di gomma bianca della forma di fantocci che si gonfiano, soffiando in un piccolo tubo di legno adattato nella parte posteriore. L'ometto si dilata e assume delle enormi proporzioni.

Quando si gonfia, l'aria, sfuggendo dal tubo, origina un rumore sospetto, che non è precisamente nè un fischio, nè una nota guerriera, ma qualche cosa che può assomigliare al singhiozzo di un bambino in castigo.

Non è pulito come tante cose moderne ma appunto per ciò è destinato un ad gran successo.

Il successo poi assume delle proporzioni iperboliche, ora che molti fabbricanti di giuocattoli hanno dato l'aspetto di grandi uomini, di ministri, di perennalità note ai piccoli uomini di gomma.

Con due soldi si avrà la soddisfazione di gonflare a sgonflare le illustrazioni del paese.

# ll «caro» del Liceo

La Patria di ieri pubblica una dichiarazione dettata in scuola da un professore agli studenti di un corso liceale. Ci venne richiesto di poter commen-

Ci venne richiesto di poter commentare quella dichiarazione e discutere sulla convenienza d'un tale dettato; ma nei crediamo non opportuno iniziare una discussione su ciò, poichè tale compito è dell'incaricato dell'inchiesta.

# Sacchetti

per profumare la biancheria Sono giunti — ultima novità — l sacchetti per profumare la biancheria (shéliotrope, tilla, ed opoponax)

Si vendono presso l'Ufficio annunzi del Giornale di Udine a cent. 80 l'uno.

### Udinese rappresentante il Governo in America

Come annunciarono ieri i giornali della Capitale, il Ministero delle finanze ha stabilito di mandare in America un ingegnere tecnico per le forniture dei tabacchi.

Questo incaricato speciale della Direzione delle privative, d'accordo col
Console italiano, avrà il deppio compito di provvedere all'acquisto delle
qualità speciali di tabacchi che, per la
loro piccola entità, non vanno soggette
ad asta, di seguire lo sviluppo dell' industria e del mercato americano per
essere in grado di fornire al Governo
informazioni precise per le fature forniture.

Non si tratta di missione straordinaria come fece credere qualche giornale, ma di incarico e di ufficio permanente.

E questo rappresentante è state scelto nella persona dell'ingegnere cav. Giuseppe Ferigo, udinese, attualmente addetto all'ufficio tecnico delle manifatture dei tabacchi.

Ecco un altro friulano che ancora giovanissimo mercè la sua intelligenza e la sua attività, ha acquistato un importante carica egregiamente rimunerata.

E con lui ce ne congratuliamo vivamente.

### Una giovane pertinente a Udine che muore a Trieste

Martedi mattina la domestica Ernesta Pagnuco d'anni 19, appartenente al Comune di Udine, si trovava nella piazza del mercato di Trieste per la spesa giornaliera, quando venne colta da uno strano malessere, che la costrinse a tornar aubito a casa. Durante la giorneta il male andò sempre più aggravandosi dimodochè alla sera, verso le 11, la nua padrona la fece trasportare all'ospedale. Quivi la poveretta, ad onta delle più assidue eure prestate dai medici dello Stabilimento, moriva nella seguente mattina alle ore 6, vittima di quella terribile maiattia che è la peritonite perforativa.

# COMUNICATO

Noi sottoscritti a scanso di errati apprezzamenti sui fatti accaduti nella nostra classe, di cui tunto s'è parlato in questi giorni ci sentiamo in dovere di dichiarare quanto segue:

Crediamo che la condotta del professore sia stata lontana dal meritare
le censure che le vengeno fatte; egli
segui sempre, indistintamente verso tutti
gli alunni precetti di giustizia e d'imparzialità. Riconosciamo in lui carattere
franco e leale, fermezza nelle opinioni;
onestà e sincerità nel parlare dovunque
e a chicchessia.

Seguono le firme di 14 studenti del I. Corso Liceale

# CORTE D'ASSISE Processo Cattaneo

Ieri il P. M. fece la sua requisitoria sostenendo a spada tratta l'accusa imputata al dott. Cattaneo.

Gli avvocati difensori Bertacioli, Gosetti e Franceschinis parlarono brillantemente confutando punto per punto le argomentazioni dei P. M.

Oggi nel pomeriggio appena, si avrà la sentenza. I quesiti proposti sono settanta.

# Programma musicale

che la banda militare del 26° reggifanteria svolgerà oggi in piazza V. E. dalle 19 alle 20.30.

1. Marcia « Rimembranze » Migliavacca

2. Mazurka « Timori e sperauze » Pieroni 3. Rigoletto « Duetto

gtto II. > Verdi
4. Il Profetta « Marcia dell' incoronazione » Meyerbeer

5. Faust « Atto I. »

# 6. Polka « Amando » Boves Programma musicale

Gounod

che la banda del 26° regg. fanteria brigata Bergamo, eseguirà domani dalle ore 19 alle 20.30, in piazza V. E.

1. Marcia « Quand même » Capitani

2. Mazurka « Pensa a me! » Gung
3. Saffo « Gran floale II. » Pacini
4. « Danse Styrienne » Michielis

5. Re di Lahore « Corteo arioso e finale IV » Massenet 6. Galopp « Olga » Vannucci

# Rivista finanziaria settimanale

Il rapido succedersi di avvenimenti è la prerogativa dei nostri giorni: teri era Guglielmo imperatore che ci stendeva cavallerescamente la mano a Venezia — oggi è Menelik che ci manda l'ambasciata di due contadini sucidi per rompere le trattative di pace — Neppure in Francia le cose volgono calme — Quel Senato, consesso austero e tranquillo, senza troppi complimenti,

licenzia il presidente Bourgeois colla relativa imposta progressiva e provoca una crisi difficile e laboriosa — crisi che minaccia travolgere lo stesso Felix Faure.

Alla stregua di questi sfavorevoli eventi bisogna considerare la settimana finanziaria, mentre passò inosservato un fatto, che avrebbe dovuto inflaire beneficamente sulle Borse; — alludiamo alla brillante sottoscrizione avvenuta per la Rendita 4 1/2 0/0.

Ma è destino fatale per il nostro paese che dei soli eventi contrari si tenga conto a suo carico; — e così vediamo che l'estero attribuisce una importanza grandissima alla nostra imbrogliata impresa africana, e tiene in nessuna considerazione l'attività economica del paese. — A dir vero non gli possiamo dare tutto il torto. — L'Africa, da oltre un anno, ha travolto ogni altra cura per finanza, economia, agricoltura, leggi sociali, quasi se la vita italiana e l'interesse della nazione si compendiasse esclusivamente nel pasticcio africano.

Si può sperare dal Parlamento una resipiscenza nel senso di rammentarsi che prima dell'Africa vi sono la Sicilia, la Sardegna, le Puglie ove si muore pressochè di fame i Vi sarà aucora un deputato nè africanista nè antiafricanista che avrà il santo coraggio di dannare alla malora perpetua un' impressa sterile e senza scopo i

Noi lo dubitiamo; le cose semplici, chiare, non ebbero mai fortuna nelle superiori regioni.

Verrà la guerra in autunno — ci troverà impreparati. — Spenderemo in tutta fretta e malamente un centinaio di milioni e poi: emissione di Consolidato interno 4 1/2 0/0!

Il risultato della recente sottoscrizione è stato invero brillante. Contro 60 milioni domandati dal Governo, il pubblico ne offerse venti volte tanto — in modo che ai sottoscrittori toccherà il 3 1/2 % di quanto chiesero.

S'ingannerebbe però chi interpretasse come una manifestazione politica ciò che fa semplicemente un affare d'occasione. — Ha bastato la notizia della rottura delle trattacive di pace con Menelik per deprimere la nuova Rendita da 99 1/4 a 98 1/2 % circa, è più ancora sarà offerta se il Governo manifesterà propositi bellicosi per l'Africa.

Fa pena constatare la nervosità dei nostri fondi pubblici, indizio certo di debolezza, quando con poca fatica si potrebbe acquistare in Europa una buona posizione finanziaria e ciò in riguardo specialmente della abbondanza grandissima ed ognor crescente del danaro in cerca d'impiego. A Londra asso vale in media 5/8 0/0 all'anno, in Francia 1 1/2 0/0 in Germania 2 0/0, saggi questi che possono ritenersi normali.

Date a questa povera Italia un indirizzo pacifico per pochi anni ed i capitali affluiranno cepiosi, le industrie anmenteranno d'importanza e di numero, ed il prezzo delle terre si rissolleverà.

Come pretendere dall'estero che appetisca da noi un impiego del 4% all'anno quando per causa politica perde 2% in un giorno per l'aumento del cambio?

La Rendita chiude incerta.

a Parigi 83.50 contro 84.75 scorsa settimana > Milano 10.70 > 91.10 > >

I valori sono in generale ben tenuti, principalmente gli industriali. Anche quà il pubblico mostra discernimento nel preferire titoli privati ai valori di stato; i primi rappresentano il lavoro paziente e coscienzioso che si svolge regolare per i bisogni della vita, i secondi perdono terreno ogni giorno causa l'instabilità dell'indirizzo politico.

Azioni ferr. Meridionali 666 contro 661 s. s.

Mediterrance 506 > 505 > .

Cotonificio Venez. 298 > 2 2 > .

Banca Italia 754 > 760 > .

Sulla piazza nulla di saliente. La sottoscrizione alla Rendita 4½ fu buona anche qui. Si sottoscrissero circa 3 milioni — la sola Banca di Udine 1,300,000 per conto della sua clientela.

Continuano la pratiche laboriose per il raddoppiamento del Cotonificio Udinese.

Dobbiamo segnalare un migliore andamento nella Tramvia di Udine. Un amministratore se ne mostrava lieto per i risultati del primo trimestre.

Il cambio à salito da 107 40 a 109.10 in seguito alla rottura delle trattative non Menelik. Occorre poco discernimento per dire che è un'alzata di scudi della speculazione. A parte la ridicolaggine di dare importanza ad un fatto che in ogni caso si maturerà in ettobre o novembre, attualmente poi non si sono richieste di cambi per bisogni reali, mentre predomina l'offerta.

Esco intanto le ultime quotazioni:

Francia 109.10 contro 107.40

Londra 27.42 > 27.14

Germania 135.— 132.30

Austria 223.75 > 224 1/2

Il danaro pinttosto offerto a mili con-

dizioni dalla Banche locali. Ben inteso noi ci rifeciamo a buone cambiali di commercio e non alla solite immobilizzazioni di portafoglio che di cambiali non hanno che la forma.

Per quest'ultimi effetti vale la resa a discrezione. G. M.

# Le notizie sui dervisci Le diserzioni

Snakin, 24. I soldati di Osman Digma disertano giornalmente, non vogliono continuare la guerra, mancando di viveri. Osman Digman, teme la marcia degli itatiani su Adegrama, il cui comandante chiede ad Asman Digma di riunirsi a lui, ovvero che gli dia il permesso di sgombrare ad Adarama per raggiungere lo stesso Osman Digma.

Si assicura che duecento dervisci siano stati uccisi nelle ultime scaramuccie; cento feriti si trovano al campo di Osman Digma; i Dervisci chiedono di ritirarsi verso Thamiankhor.

# BULLETTINO DI BORSA

Udire, 25 aprile 1886
24aprile 25aprile

| 15 mm 4 5 10 mm 5 7 3         | 1 1         |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Ital. 5 1/0 contanti az coupe | 90.77       | 90 65 |
| a fine mase it                | 4           | 90.75 |
| Obbligazioni Asso Esslu. 5    | 70 95 -     | 95.—  |
| <b>Obbliganieni</b>           | ļ j         |       |
| Perrevie Meridienali          | 297         | 298   |
| s Ikeliane 3 0/0              | 282.—       | 282   |
| Pendiaria d'Italia 41         | 1/n 492.    | 491,- |
| 41                            | 1/4 ( 500 ) |       |
| Banso Napoli 5                | Un 1 41 0.→ |       |
| Ferrovia Udine-Pontebba       | 400         |       |
| Fond, Cassa King, Milano 6    | 10 513 -    |       |
| Promite Provincia di Udia     | 10%         | 102.— |
| \$ 25 Lee 100 B               | 1           |       |
| Banza d'italia                | 753.—       |       |
| a di lidica                   | 115         |       |
| Bar stan of referen           | 1 530 -     |       |
| in Courses . I my             | , YA 10     |       |
| Cotar a d'yere                | 1300        | 1300  |
| The Go water                  | 1 280       | 589   |
| Mesietà Trassver di Lidine    | 60.—        |       |
| p forrows Moridiana           | ii 663.—    |       |
| n n Maditarran                | eee 504     | 507   |
| Commendate Variables          | 1           |       |
| Francia sheq                  | m6 10883    | 10910 |
| Germania p                    | 134.90      | 135 - |
| Londra                        | 27,36       |       |
| Austria - Bansonois           | 2.28.50     |       |
| Corens in ore                 | 1.14        | 1,14  |
| Mapaleani                     | 21.72       | 1180  |
| RISTERNED AUGUSTA             | }           |       |
| Chimesra Parigi               | 83.55       | 83,50 |
| d Vanierards are 33 4/9       | ,           |       |
| Tendenza debole               |             |       |

Greate Quarencia, gerowie resconsabile

R. Università di Padova, 10 luglio 1894 L'Acqua di Uliveto è efficacissima nei catarri intestinali che specialmente si incontrano nelle persone di costituzione artritica con torpore delle funzioni intestinali.

Per le richieste : Terme di Uliveto - Pisa.

# Vero estratto LEBIG

Quest'Estratto non è altro che brodo concentrato alla consistenza d'una pasta. Nell'usarlo attenersi all'istruzione annessa a ciascun vaso.

Genuino soltanto
Ogni vaso porta la firma

folialing

# Premiata e Privilegiata Fabbrica Cappelli

# ANTONIO FANNA

Via Cavour — Udine al servizio di Sua Maestà il Re

Grande deposito di Cappelli da nomo gommati e flassibili delle Case Borsa-

Svariatissimo assortimento cappelli di paglia in generi di tutta novità: cannotti, flussibili, ecc. Specialmente raccomendabili per lunga durata quelli

della casa R. Campani.
Ricchissimo deposito di cappelli da
estate per Signore, Signorine a Ragazzi; oltra 40 modelli vari della

principali case nazionali ed estere. Si assumono riparazioni a richiesta della clientela.

Puntualità nelle ordinazioni, eleganza e modicità nei prezzi.

# D'affittarsi

farmacia bene avviata in Manzano.

Per trattative rivolgersi all'Amministrazione del giornale.

# Udine - GIARDINO GRANDE - Udine GRANDE LABIRINTO ORIENTALE

Una Meraviglia delle Mille e una Notte

La più grande sensazione del secolo XIX Novità assoluta per Udino. Visibile dalle 8 ant sino alle 10 pom. Ingresso cent. 30

Militari e piccoli ragazzi cent. 15.

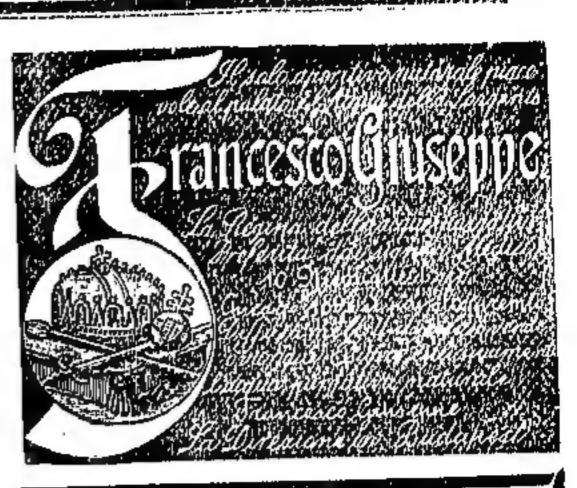

# Per abbelle

Sapone extrafino, una preparato con profermi cet emparatione centri, una che si sviluppano maggiormente, quanto più il pezzo di Sapol si consuma. — Le sostanze emolienti, bassamiche ed antisettiche che lo compongono, lo rendono utilissimo, anzi prezioso, per premunirsi contro la fastidiosa e deturpante

SCREPOLATURA DELLA PELLE

espandersi ed Coll'uso del Sapol si ottiene la tanto invidiata

# BELLEZZA DELLE MANI

Costa L. 1.25 più cent. 50 se per posta. Tre pezzi L. 3.25 franchi di porto. Da A. BER-TELLI e C., Milano, a in tutte la Farmacie, Drogherie, Profumerie, Negozi di mode, ecc.

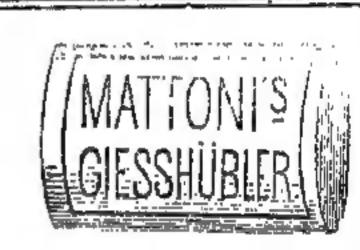

Si raccomanda di badare a questo segno impresso sul turacciolo, come puro all'aquila rossa dell'etichetta per salvarsi dalle numerose contraffazioni dell'Acqua Acidula Giesshibler

Deposito
nelle principali farmacie

# Vendesi un break

in buone condizioni ed a prezzo conveniente.

Per trattative rivolgersi dal signor Biasoni, verniciatore in via Gemona, Palazzo Cernazai.

# MALATTIA DEGLI OCCHI

Il dott. Gambarotto, che da circa dieci anni si occu, di cculistica, ed ha seguito un corso di perfezionamento all'estero, stabilitosi in Udine, dà visita gratuita ai soli poveri nella Farmacia Girolami (Mercato Vecchio) nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi alle ore 11. Riceve poi le visite particolari dalle due alle quattro tutti i giorni in Via Mercato Vecchio N. 4, eccettuato il Sabatò, in cui riceve dalle B alle 10.30, e la prima e terza Domenica d'ogni mese.

# Per i viticultori

Nel laboratorio di Giovanni Perini si trovano pronte le

# INCUBATRICI

perfezionate

Grande deposito di

# Solforatori a zaino

premiati all' Esposizione di Udine nell'agesto 1895. Si trovano pure

SOLFORATORI PER BOTTI a ventilare e semplici, in ferro e rame.

# FABBRICA DI PARAFULMINI

(si installano a si riparano).

Grande deposito fanali per carrozze

# 25 anni di crescente successo!!!

# TINTURA VEGETALE

L'unica tintura progressiva

che in tre sole applicazioni restituisca ai cappelli bianch o grigi il primitivo colore. — Non macchia la pelle pulisce e rinfrasca la cute.

Una bottiglia costa L. 2 = la vendita esclusiva per tutta la Provincia si ja presso il nostro Giornale



L'acqua di

di ottimo sapore, e batteriologicamente pura, alcalina, leggermente gazosa, della quale gnesia di cui è ricca disse il Mantegazza che il buona pei sani, pei malati e resistente alla cottui pei semi-sani. Il chiarissimo Prof. De-Giovanni non esitò raggiungendo il dopi a qualificarla la . gliore acqua da tavola del mondo, faticare lo stomaco.

L. 18,50 la cassa da 50 bott. france Nocera, Sentola di grammi 200 L. 1.00 BISLERI E COMP. - MILANO

# Sovrana per la digestione, rin- Madri Puerpere

# Convalescenti!!! Il Ferro-China Bisleri

Per rinvigorire i bambini, a per riprendere le forze perdute usate il nuovo prodotto PANTAN-CELLUA partina alimentare fabbricata coll'ormai celebre Acqua di Nocera Umbra. I sali di magnesia di cui è ricca quest'acqua rendono la parta resistante alla cottura, quindi di facile digestione, raggiungendo il doppio scopo di nutrire senza affeticare la starpere.

Nella ace ta di un liquore con-siliato la bintà a i benefici effetti

è il preferito dai buon gustar e Perty da tutti quelli che amano la propria salute. L'ill. Prof. Sa. Tilli natore Semmola scrive: « Ho operimentato largamente il l'erro China Bieleri che costituisce un'ottima preparazione per la cura delle diverse Clorocemie. La sua tolleranza da parte dello stomaco rimpetto ad altre preparazioni da al Forro China Bisteri un'indiscutibile supe-

voiete la Salute

hann

trebb

mone

cond

nam

poic

spon

grai

stan

faoil

naso

sorg

fond

della

zion

gion

impo

ener

anch

lelar

dagi

80000

Cape

l'Eu

sui g

si era

fiera

stess

Laur

peva

in qu

dei q

ghissi

come

Dezza

si ria

sito t

Dor

BYSYS

maggi

di vec

finito

Xérés

Óssag

vita



Una chiema felta e finente è degna cerena della bellezza.

La barba e i Capelli agginugono all' nomo aspetto di bellezza, di forza e di senno.

# L'ACQUA CHNNA-MIGONE

Profumata e Inodora

L'ACOS CHININA-MIGONE preparate con sistema speciale a con materie di primissima qualità, possiede le migliori virtà terapeutiche, le quali soltant suno un possento e tenaco rigeneratore del sistema capillaro. Essa è un li guide rintrescante a limpide ed interamente composto di sostanze vegetali Non cambia il colore dei capelli o ne impedisce la caduta prematura. Essa ha dato risultati immediati e soddisfacentissimi anche quando la caduta gior ngliora dei capelli era fortissima. — E voi, o madri di famiglia, usate del l'ACQUA CHIMINA-MIGONE pei vostri figli durante l'adolescenza, faione sempre continuare l'ase e loro assicurerete un'abbondante capigliatura.

### ATTESTATO

Signori ANGELO MIGONE e C.i - Milano. « La vostra Acqua di Chimima, di soave profume, mi fu di grande sollieve Essa mi arrestò immediatamente la caduta dei cappelli non solo, ma me li fece crescered infuse loro la forza e vigore. Le pellicole che prima erano in grande abbondanza sulli testa, ora sono totalmente scomparse. Ai miei figli che avevano una capigliatura deboli e rada, coll'uco della vostra Acqua ho assicurato una lussureggiante sapigliatura.

L'ACCUA CHININA-MIGONE si vonde, tanto profumata che senza odore in fiale da L. 1.50 e L. 3, e in bottiglie grandi per l'uso delle famiglie a L. 3.50 le bottiglia. - Vendesi in UDINE presso MASON ENRICO chineagliare - PETROZZ ENRICO parruechiere - FABRI - ANGELO farmaciata - MINISINI FRANCESCO medi einali - in GEMONA pres a la LIGI BILLIANI farmaciata - In PONTEBBA da CETTOL ARISTODEMO - In I. I MEZZO da CHIUSS! GIUSEPPE farmacista.

Deposito generale de A. ElGORE e C., via Torino, a. 12, Milano. she spediscono il campione n. 18 facondone domanda con cartolina con risposta pagata Alle spedizioni per paces pestale agginparre so matesimi

# ORARIO FERROVIARIO

| Pai | eznet   | Arrivi  | Pa  | srtense | Arriv  |
|-----|---------|---------|-----|---------|--------|
| DΔ  | UDINE A | VENEZIA | A.C | VENEZIA | A DOIN |
| M.  | 2.      | 6.55    | D.  | 5.5     | 7.45   |
| Q.  | 4.50    |         | 0.  |         | 10.15  |
| M.  | 7.3     | 10.14   | >   | 10.55   | 15.24  |
| D.  | 11.25   | 14.15   | D.  | 14.20   | 16.56  |
| 0.  | 13.20   | 18.20   | 14. | **17.31 | 21.40  |
| 0   | 17.30   | 22.27   | М.  | 18 15   | 23.40  |
| D.  | 20,18   |         | 0.  |         | 2.35   |
|     |         |         | -   |         |        |

| Si ferma a Pordenone                                                                        |        |           |                     |        |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------|---------|--|--|
| ** Parts da Pordenone                                                                       |        |           |                     |        |         |  |  |
| _                                                                                           | DA GAS |           | DA SPILIMBERGO      |        |         |  |  |
| A SPILIMBURGO                                                                               |        | A OASAYSA |                     |        |         |  |  |
| 9,                                                                                          | 9.20   |           | 0.                  | 8.     |         |  |  |
|                                                                                             | 14.35  |           | M.                  | 13.15  | 14.     |  |  |
| Ø,                                                                                          | 18.40  | 19.25     | 0,                  | 17.33  | 18,10   |  |  |
| DA CASARSA                                                                                  |        |           | DA PORTOGRUARO      |        |         |  |  |
|                                                                                             | PORTO  | RUARO .   | A CASARSA           |        |         |  |  |
|                                                                                             | 5.55   | 6.34      | 0.                  | 8.19   | 9.—     |  |  |
| 0.                                                                                          | 9 25   |           |                     | 13.22  |         |  |  |
| 0.                                                                                          | 19.05  | 19.47     | 0.                  | 21.45  | 22.22   |  |  |
| DA UDINE A PONTERBA                                                                         |        |           | DA PONTEBBA A UDUNE |        |         |  |  |
| 9.                                                                                          | 5.55   | 9.        | 0.                  | 6.30   | 9.25    |  |  |
| D.                                                                                          | 7.55   | 0.0       | D.                  | 9.29   | 11.5    |  |  |
|                                                                                             | 10.40  | 13.44     |                     | 14.39  |         |  |  |
|                                                                                             | 17.6   |           |                     | 18.55  |         |  |  |
|                                                                                             | 17.35  |           |                     | 18.37  |         |  |  |
| DA UDINE A TRIBUTE DA TROPSTE A UDINE                                                       |        |           |                     |        |         |  |  |
| W.                                                                                          | 2,55   | 7,30      | A.                  | 8.25   | 11.10   |  |  |
| A.                                                                                          | 8.1    | 10,35     | M.                  | 9.     | 12.56   |  |  |
| М.                                                                                          | 15.42  |           | 0.                  | 16.40  | 19.55   |  |  |
| ۹.                                                                                          | 17.30  | 20.47     | М.                  | \$0.45 | 1.30    |  |  |
| D4 1                                                                                        | DINE A | CETUBALA  | DA C                | TAIDAL | A UDINE |  |  |
| М.                                                                                          | 6.10   | 8.41      | 0.                  | 7.10   | 7.38    |  |  |
| М.                                                                                          | 9.20   | 9.48      | ₩.                  | 10.04  | 10.32   |  |  |
| М.                                                                                          | 14.30  | 12.1      | M.<br>O.            | 12.29  | 13.     |  |  |
| 0.                                                                                          | 15.67  | 16.25     | 0.                  | 16.49  | 17.16   |  |  |
| Q,                                                                                          | 19.44  | 20.12     | O.                  | 20.30  | 20.58   |  |  |
|                                                                                             | DA UD  | INE       | t ma                | L OLLO | GRITARO |  |  |
| A FORTOGRUANO                                                                               |        | A UDINA   |                     |        |         |  |  |
| 0.                                                                                          | 7.57   | 9.57      | M.                  | 6.42   | 9.9     |  |  |
| M.                                                                                          |        | 15.45     | 0.                  |        | 15.47   |  |  |
| ø.                                                                                          | 17 26  | 19.36     | M.                  | 17.    | 19.33   |  |  |
| Unincidenze. Da Pertogruaro per Venesia alle ere 19.32 a 19.52. Da Venesia arriva pre 18.16 |        |           |                     |        |         |  |  |

### Tramvia a Vaporo Udine-S. Daniela DA UDINE DA S. DANIELE A S. DANIELE A UDINE

R.A. 8.— 947 832 R.A. » 11.20 13.10 11.15 12.40 P.G. 13.50 15.35 R.A. • 14,50 16.43 18.10 19.35 P.A. · 18 — 19.12

# VESTITI FATTI SU MISURA

# 

Udine - Via Paolo Canciani, 7 - Udine

### GRANDIOSO ASSORTIMENTO

Lanerie per Signora - Seterie nere e colorate - Stoffe confection Stoffe per Uomo Estere e Nazionali Battiste per Signore — Flanelle — Satin — Cretonné — Rajé

### DEPOSITO

Tappezzerie — Damaschi — Jute — Cretonne — Corsie Soppedanei - Tende Guipour - Jaquards - Vitrages colorati Tappeti da tavola — Volter

### SPECIALITA'

Biancheria — Corredi da Sposa Tele lino candide e naturali — l'iquets — Dobletti — Brillante Servizi da tavola vera Fiandra — Ascingamani Estesissimo assortimento Stamperia qualità Estere e Nazionali

# IMPERMEABILI

PREZZI LIMITATISSIMI

# LA DITTA

GIOVANNI PERINI

di Udine

fabbrica i PREMIATI

Zolforatori Economici a zaino

Deposito in Faedis presso il sig. LUCA TOMAT Prezzi da non temere concorrenza

# MAGLIERIE IGIENICHE HERION al Congresso Medico in Roma

(Aprile 1894)

11 FANFULLA N. 87, del 31 marze, scrive;

Un tembo di Venezia a Roma. — Bella ed attraente per la sua importanza è la Mostra d'igiene alla Esposizione internazionale di Roma, ma ciò che attira più vivamente la curiosità e l'attenzione dei visitatori si è un reparto forma di ambiente, esposta dalla rinomatissima fabbrica G. C. Hérion di Venezia raffigurante la piazzetta di S. Marco, & un grazioso lavoro eseguito con sola stoffa di maglia. A prima vista non 🔀 si comprende come sia possibile ottenere un tale effetto, ma avvicinandosi alta mostra si distinguono al vero gli articoli e le stoffe, dalla cui felice combinazione risalta propriamente al vero la raffigurazione della 🏲 piazzetta di Venezia con un angolo del Palazzo Ducale e due colonne. Tale pregevolissimo lavoro, che forma l'ammirazione del pubblico, dimostra chiaramente quanto coraggio abbia avuto il signor Herion, il quale non ha badato a forti spese per portare alla perfezione tal genere d'industria.

l'otrà per altro esser pago, e noi ce ne congratuliamo di cuore, dell'onore che non solo tutta Italia, ma anche l'estero gli tributa, adottandosi dovunque a preferenza, e superiormente a tutte le altre le Maglierie Herion, perchè riconosciute le più igieniche e le più salutari conforme le consiglia e raccomanda l'illustre igienista Prof. Paolo Mantegazza.

La direzione dello Stabilimento G. C. HERION-VENEZIA spedisce cataloghi gratis, a chi ne fa richiesta mediante semplice invio di un biglietto di visita con esatto indirizzo.

# SI PUBBLICANO IN MILANO CONTISCOLA EDIZE GRANDE EDIZE NOVITÀ LE. 8,00 LE. 16,00 ASSOLUTA PREZIOSA COLLEZIONE TRATTANO TUTTE LE MATERIE DELLO SCIBILE UMANO ISI DIVIDONO IN SERIE-SCIENTIFICA-ARTISTICA-SPECIALE ETECNICA CHIEDERE GRATIS IL CATALOGO ALL'EDITORE ULRICO HOEPLI-MILANO

# Signore!!

capelli di un ceiere biondo dorate sono i più belli perchè questo ridona al vico il fuscino della bellezza, ed a questo scopo risponde splendidamente la meravigliosa

و المراهو المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات المراهوات



preparata dalla Prem. Profumeria ANTONIO LONGEGA VENEZIA - S. Salvatore, 4825 - VENEZIA

poiche con questa specialità si da a capelli il più bello e naturale colore blondo oro di moda.

Viene poi specialmente raccomandata a quelle bignore i di cui capelli biondi tentano ad oscurarai, mentre con l'uso della suddetta specalità si avrà il modo di conservari i sempre del più simpatico

bel colore blende pro. E' anche da preferirei alle altre tutte al Nazionali che Estere, poiche la più innocua, la più di scuro effetto e la più a buon mercato, non costando che sole L. 2.50 alla bottiglia elegantemente confezionata e con relativa istruzione.

# Effetto sicurissimo — Massimo buon mercato.

Dirigere commissioni con vaglia unendo le speze di posta alla Premiata Profumeria Antonio Longega, S. Salvatore 4825, Vene-Ela. - Sconto ai rivenditori. Si vende in Udline, presso il parrucchiere Envico Petrozzi

- Treviso, Tardivello Candido, chincagliere - Belluno, Agostino Tonegutti, negoziante.

<u> و اصراحا بعراهی اصراحی استانی استانی و استانی استانی استانی استانی استانی استانی استانی استانی استانی استانی</u>

# Avviso interessante

# Gabinetto Medico Magnetico

La Sonnambula Anna D'Amico di consulti per qualunque malattia e domande d'interessi particolari. I signori che desiderano consultaria per corrispondenza devono scrivere, se per malattia, i principali sintomi del male che sotfrono, se per domandare da affari, dichiarare ciò che desiderano sapere, ed invieranno L. è in lettera raccomandata o cart, vaglia al pro'. PIETRO D'AMICO, via Roma, 2, piano secondo BOLOGNA.

# FIORI DI GIGLIO - MAZZO DI NOZZE

Specialità per la pelle e per la carnigione

Dona al viso, la collo, alle braccia ed alle mani squisita bellezza. In un solo momento conferisce una morbidezza para e delicata, ed il profumo e afamatura di colore del giglio e della rosa,

UNICO DEPOSITO in tutta la Provincia precso l'Ufficio Annunzi del Giernale di Udine e si vende a lire S la bottiglia in elegante astuccio

# ARRICCIATORI

PER FARE I RICCI

Questi arricciatori sono vendibili a Lire UNA la scatola

con istruzione presso l'Ufficio Annunzi del nostro Giornale.